

## 4. T. LA RAPPRESENTATIONE

DI IVDITH HEBREA.







Continue and all proces sinughat ) is

and about still a still a

co fu fensa cordine word of the selection in the

STANSTURE BUILD

LUCIE OF THE LOSS THE THE

DECTION

L'Angelo Annunzia. Aggiono e regni, îperii, e principati ma Arfasat si sidatanto in Marte fol per superbia, luso, e crudeles & per contrario son sempre esaltati per la eccella virtu d'humilett, questa soi fa e mortali effer beati & fruir qui vera felicitate, el sommo benne nella celeste gloria & fa di tutti e vizii hauer vittoria. Questo e per molti esempli manifesto. a ciascun che virsù vuol seguitare, ma meglio affai comprenderete questo A me parrebbe prima si mandassi se volete Gludetta contemplare, che col car puro humile, e volto onesto e sel mbuto niega a te fignore se il superbo Holoserne in basso andare sa che senta con morte aspro dolore, libero il popol fuo di Dio amico giuita vendetta fe del fuo nimico.

Nabucdonosor stando in sedia con molti principi, & fignori dice. Fu mai tra mortali huom nel suo regno a cui fortuna mai tanto aspirassi, oz chi il cielo habbi dato tal ingegno che mortali Dei merito equassi, chi hauesse di virtù tal pegno che la natura humana superaffi, quato ora a me nel qual con somo frato ognifelie tà ha cumulato. Fortuna sempre a me su fautrice hammiefaltato con mirabil gloria, e in ogni luogo la mia man vittrice

Vno barone dice. Sacro monarca di nessun si dice celebrata effer mai simil memoria qual'è la tua che tol con tua prudenza in terra reggi la divina effenza.

ha ne nimici hauuto gran vittoria,

Nabuch dice. Certamente nel Cielo i ho gran parte che tutti e fati sono in mio fauore.

rende a me come a Dio debito onore; che no crede altro effer di lui maggiore dar lui solea al mio padre tributo e per superbia l'ha semprea me tenuto. Configliate hor signori che meritassi chi non è al nostro imperio obediente, Vn barone dice.

Che contro a lu: fignor presto s'andassi con l'elercito tu forte, e potente,

Vn'altro barone dice. chi faceffia lui noto la tua mente, Nabue dice.

Questo mipiace, her su senza tardare chiama Nebroth el tuo fedele amico. equel che fa mestier al caminare pigliate, & attendete a quel ch'io dieo, al Re di Media andate a protestare che senon vuole hauer me per nimico, presto el tributo come suol sar mandi

Nebrot risponde, & va via . Fatto farà signor buanto comandi. Nabuch dice al Capitano mentre

dice Nebroth va via. Tu in questo mezzo Holoferne pregiato al bene oprar conforta e caualieri, accioche bisognando ognuno armato sia presso con ardire, & volentieri,

Holoferne risponde. Sacro Monarca quanto hai comandato fatto fara, lascia a me tal mestieri.

Nabuch dice. Contro Arlafat lesercito è già acceso per dimostrarghi quato m'habbi offelo Nebrot giunto al Re di Media dice. Troppo lei stato Arfasatarrogante

e turto il mo loper mio ingegno, e arte che cotra'l mio signo: tato habbi errato

01

四合公公

Nal Re alg elsi mu da

fac

e le

Elp

fta

qui

ROI

10

far

80

10

Tor

che

Tu

Tu

al suo imperio sel stato ribellante piu tempo hai el tributo a lui negato, se non sei saujo harai molestie tante che punito larai del tuo peccato, o tu manda el tributo per rimedio o tu aspetta el suo potente assedio.

Artalat risponde Si non guardassi all'onor del mio regno ò se vittue in uoi qui fl parranno O importuno, arrogante, e iuperbo. 10 mostrerro per ce oggi tal segno che oltre al mio costume i parre acerbo accicche il vostro regno conseruace ma io non vo per te farmi si indegno ch'al supplizio maggior torse ti serbo, & chi è questo tuo si gran signore

Nebroth dice. Nabuc donosone il fignor mio Re delli alsiri, & di tutto l'Egitto, al qual serue India come a vero Dio el regno all'Oceano ha circun scritto. muta sentenzia Arfasat, & sia pio da volonta non volere effer vitto fa quel chi dico, e prendi buon cofiglio e leggi il meglio, e fuggi ogni periglio. Io perderò lo stato mio felice

Arfaiat riiponde. El perder tempoa chi piu sa piu spiace sta con silentio attento al mio parlare, la disfarò lenza hauerne pietade quella e mia voglia, glto a me sol piace & larrogante misero infelice non voler a niflun tributo dare non péfi il tuo fignor benehe fia audace in van fi fida alcun nel fue potere far come pel passato viato à fare, non credea con minacci far paura a chi a piu di lui l'alma ficura. Tornatia lui, e questo ancor puoi dire che nulla temo quelto van romore,

Nebroth dice. Tu ni protesti ancor di cio pentire & prouar sopra teil suo furore, Arfasat risponde.

Tu cerchi pur Nebrot oggi mortre

e chi ponga da parte ogni mio honore quanta audacia dimostra il tuo parlate parti le l'ira mia non vuoi prousre.

Nebroth & parte, Arfasat sa mettere inpunto le sue gente, & dice -Se mai hauesti in odio alcun tiranno ò se honore, ò libertate amate. conuien che presto voi us prepariate. co l'arme in mano a schifartento cano intendo cereamente in noi sperando che il tributo gli diam che va cercando.

Nebroth giugnea Nabuc; & dice. che da me vuol tributo, & tanto onore Sacro Monarcha di Media torniamo dal superbo Arfasat verso te ingrate. Se da lui que Ro per risposta habbiamo che in vano in tuo pesiero e forte errato a creder che il tributo il qual cerchiamo come solea, a te habbi mandato'. nulla ci teme, anzi minaccia forte a noi se piu stauam daua la motte.

> Nabuedonosor irato rispende. o io harò il tributo e la cittade. efio lo piglio infino alle radice prouerta l'ita mia, & crudeltade, che ha giusta cagion d'altrus temere. Holoferne su presto piglia uia è modi che la citta, ò Arfalat prenda, dital risposia non vo che si lodi tanto vi itia l'affedio che s'arrenda

Holoserne si ponde. Horcheno fu che par chel Ciel ne godi e che a tal vendeua egnun s'accenca. non u turbat tanto fignor perquesto l'elerence gia in puio andian via presto

Le gente del campo di Oloferne, ne delle cose mortalit han fatto esperto, vanno verso la Citta di Aifasat e per continuo studio di scienzia for va drieto a loro in vna sedia me sappiceano, & Arfasat rima. Ancor so che tutai che la natura se perdente, & su menato legato difension concede agli animali, dinanzia Nabuch, & Nabuch ond'io miser come sua creatuta

Hor e veruto el diche sappartiene rendere all'opra tua degna merzede, hor ti bilogna sentir quelle pene che merita la tua perfetta fede, de me seruo con danno al mio dolore? dissimil premio pagar si conuiene Se dalle forze tue mi disendeuo piglia Arsafit nel mai questo conforto, che quel ch'ognu luoi fare, & io faceue Non merita tardanza ne pietate dunque fignor la pieta ch'io diceuo

Vn par di forche fien presto rizzate. & qui in presenzia d'ogni circunstante, Nabuch homiliato risponde. per dare eséplo a gli altri l'appicchiate. E prieghituci, e la veraragione & che nessuno a noi sia ribellante, quale hai nella tua causa esaminato cossauuiene a chi non ha timore hanno fatto mutar mia intenzione

Arfasat humilmente risponde. Sacro monarea se gli humili preghi d'alcu mortale pregoro mai il tuo core sel tributo che debbia me darai hum, lmente prego che non nieghi; nel regno sempre in pace viuerai. qualche dilazione al tuo furore, & che al mio parlar gl'orecchi pieghi Non chel tributo figuor mio giocondo

Nabuch risponde. Horsu di presto, & sa conclusione che il ciel trapaffa la breue orazione.

Arfalat dice . loso fignore che lunga esperienza

con buon ordine, & Nabuc dono- delle divine cose sei referto, so che letto hai che sol pietà e clemeza regia. E dall'alera parte Arlafat è anteposta a ciascuno altro merto, che tera m: so in punto esce del- è fa l'huomo eccellente mentre viue la terra con la sua gente, & insie el viuer dopo morte el fa chi scriue. defender mi farai da tanti mali. ma forcuna di cui questo e fattura come a lei piacque ci ha fatti inequali, meritamente ha fatto te fignore colui che troppo a tua stoltizia crede non le debbi imputare a grande errore, che il regno perderai, & sarai morto. no per oppormia te, ma per mio onore la tua superbia o misero arrogante, & la ragione, v'inchino el tuo surore, Nabuch a suoi serui dice. somma vittoria acquista l'huomo forte donando vita a chi e degno di morte,

che vede il meglio e seguita il peggiore e la sentenzia c'haues per te dato, viui Arsafat, & odi il mio sermone non spauentar chio t'ho già perdonato

Atlafat rilponde. chi possa alquanto ssogar mio dolore, ma ogni mia sustanzia, & facultate, e se mi susse contro tutto il mondo mai partiro della tua volontate, gli dei superni insieme, & del profondo fien testimoni di mia fedeltate, ... pur che perdoni volentieri signore

achi

to fri & ec fol

600

Hor

ÒII

EC.

per

che

qui

Deg

che

14

ch

tu

tu

101

a chi contrito vien del suo errore;

Arfasat dona a Nabue vn vaso dargento drentous moltidons edice. Non sdegnar signer mio clementissimo riceuer questo con mansuerudine, e benche il don sia piccolo e vil ssimo e non conuenga alla tua amplitudine, riceui volentier fignor dignissimo e non guardare alla tua amplitudine. Nebroth intendia punto il mio latino

Nabuc rilponde.

Affai grande fi ftima, & effer degno quando col dono sida lamore in pegno. infino alle montagne d'Etiopia,

Nabuc verso e sua dice. Dapoi che abbiamo hautto la vittoria, e la fortuna c'e stata propizia, tornianci in Siria doue no fira gloria fruir possiam con festa e gran letizia, & accioche tal dici fia memoria e che stimiam d'Arfasat l'amicizia, solenne questo di perpetuo haretz e con vittime affai celebrerete.

Nabue ritorna in sedia e dice. Hor può vedere ognun che nulla vale o ingegna, o arte contro a mia potezia, eche nessun fu maia me eguale per luugo studio, ò per la gran scienzia, non esso Gioue fra mortali su tale che meritafii mai tai reuerenzia. qual con virtù viuendo merito io che giultamente auanzo ogn'altro Dio che ognun disponga la mente el desso

Vn barone dice. Degna cola e santissimo signore che sia da tutti e viuenti esaltato, a te fol fi conuien quel fommo onote che alli Deinelfacrificio e dato, tu di felicita sei solo autore tu sol far col volere ognun beato, fol per te si gouerna in terra e regge l'ymana plebe, e'n ciell'eterna gregge. se non vuoi ti mostriam il tuo ei roie Nabuc dice.

Se l'uniuci lo acunque e per me retto

el ciel fi lascia per me gouernare, qual cagion e adunque e quale effetto chi non debba ciafe un fignoreggiate, intenda bene ognuno il mio concetto io vo per tutto lettere mandare nelle qualfi contenga tal tenere chio vo d'agni viuente ester fignore,

N. buch a Nebrot ambaiciadore. piglia copagno, e tefore in gran copia. e cerca ben per tutto ognicentino paffa il giordano e piglia pot il camino verso giudea al nostro imperio propia fancto a tutti questa mia sentenzia io vo dogni pronincia obedienzia.

Nebrot risponde. Ecco fignor parato al tuo volere per me mi metto, non tardar compagno tu potrai questa volta ben uedere che il fignor nostro fara gran guadagne non potrà l'Oriente sosienere ne l'Occidente l'elercito magno, i qual come tu lai ha forte armato per torre a chi non vuol seruir lo fato

Nebroth giugne al Caffel di Berulia e dice a certi che son uenut fuora. A uoi Ebrei comanda el fignor mio Nabucdonosor Resempre inuitto ab vbbidire al fuo regale editto, el qual si comea vuoi chiaro parl'io da lui in questa lettera e soscitto. senza tardare al popol la leggete e la rispossa a noi presto darete.

Vn Ebreoritpende adirato. Qual tu ti sia ritorna al tuo signore 10 dicoa te che in uista par si tero. parti che i odio abbiam'egn'huò altero sotto lo Imperio del sen uno retiore

Rappr. di Iudith Ebita.

Rati fiam fempre con l'animo intero; il qual ci ha tempre da ognun difefi ne mai fostenne che fustimo offesi, Nebroth dice.

Confortoui a pigliar la miglior parte e volontarii darui al suo seruizio,

L'Ebreo risponde.

Tu hai gia in vano tante parole sparte meriteresti ogni erudel suplizio.

Nebroth dice. Superba gente vlate unitale arte e farui degni d'alcun benefizio. Lo Ebreo dice.

E parla ancors ognun corra alle porte coltui la cerca, diangli presto morte.

gli Bbrei fanno configlio tra lero, e'l Sacerdote Ebreo dice.

Enoftri padri nell'eterno Dio fermoronsempre ogni loro speranza, & certo non fu in vano el lor desio me fu fraudata mai cotal fidanza lempre si mostrò loro humile e pio e d'ogni bene dette lore abbondanza attele lempre a loro afflizzione per lor nel mar fommorle Paraone. Cosi a nostri mal sara propitio. se lui col cuor diuoto inuocheremo. deuotamente faren sacrifizio & humilmente a lui suoplicheremo. che non voglia di noi fimili upplizio qual de peccati noi meriteremo, ma prefti forga ne casi infelier e doni a noi vittoria de' nimici.

Nebroth torna a Nabuch, & dice. Nella tua deuozion fignor costanti ienza dubbio ogni popol puoi tenere, solo gli ebrei a te son ribellanti pe voglion le tue forze ancor temere.

Nabuch irato dice. Può fare il Cielo che siep si arroganti

che gl'ardischine opporti al mio volere 10 giuro pel mie petto fi doueffi morireal nostro imperio e fien somessi.

AD

io

ch

YCI

lop

pot

De

pap

Certo

che

qual

figli

Mirat

quan

cialc

dout

odio

ched

nelg

ne m

Senz'

C fen

VIETO

eten

queli

101 B

non

le D

V ccio

eche

Voltafi ad Holoferne, & dice. Presto Holoserne non fer piu dimoro gli elerciti fien tutti forti armati. e piglia in quantità argento, & oro trabocche e padiglion sien preparati. se si spendessi ogni nostro teloro ò fussimo alla morte tutti dati. a questa volta io vedrò el mio cor sazio che farò della Ebrei ci udele firazio. Hor muout e non viar misericordia diffruggi le lor terre è le persone, chi uolefii di loro pace, è concordia Nebroth si sugge verso il campo, e non la pigliare per nessuna cagione, non voler con lor altro che difcordia mettigli in fuga, e gran confusione, & 21 di, e guatta e ruba il lor pacie vedrem se drento a noi uotran difele.

> Holoferne risponde. lo non satò mai sazio de'lor danni facro monarca, ne di far lor guerra, infin che con tormenti, & afpit affanni io non uedro le lor città per terra, ò per forza di ferro, ocon inganni tutt: fien prima meffi a mortal ferra. quato or no speras mas fignor tal gloria

Nabuch diee.

Va presto e non tornar senza vittoria: Holoserne si parte con l'esercito, e mentre che lui và, due fignorife gh fanno incontro con tesoro afsai, e con le chiaui delle loro cit tà, e vno di loro dice.

Prestante Capitan la tua eccellenza ci da speranza di tiouar pietade. dell'error nostro habbian gia penitenza non attender'alla nostra uanitade. accetta queffi doni per tua clemenza piglia le chiaus di queste cittade.

non

non vi slargar figner per cortella

Holoferne risponde. io vaccetto oggi in nostra compagnia. Amici cari io vorrei informazione di questa gente che resister vuole, le hanno tatti dai mi condizione o fannol per pazzia, di che mi duole, io honel cuore grande ammirazione che questo interuenir gia non mi fuole, doue 10 sono ito in cutti gl'altri lati venuti sono a serui parati.

Ionon lo già comprender co quale arte postin costoro opporti al voler mio, ne lo doue gli sperino, o qual parte habbin diritto il loro van difio

Vno di quelli fignori chiamato A. Sarò fignor più crudel che non crede. chior dice a Holoferne.

Certo fignore 10 ho per mille carte che gli hanno gran fidanza in vno Dio, qual gli difende e guarda a tutte l'hore figli hanno verso lui diritto il core, Mirabil cole na per loro operato

quando d'Fgitto già gli liberoe, ciascun co' piedi il mar rosso ha passato doue co' sua Paraone annegoe,

odi questo popolo è beato che quaranta anni poi gli nutricoe, nel gran diserto di mamma celeste

ne manco mai a lor pur vna veste. Senz'aime o spada attedia quelchi dico Drizzate con buon cuor nostri desiri e fenza lancia, o corso di dettrieri. vinto hanno e superato il lor nimico e tengon molte città in questi sentieri. queito lor Dio a tutti vero amico e loro sono al sexuir pronti e leggieri, non potresti Holeferne in tutto vn'ano

Holoserne adirato dice. Accio ch'io mostri Achier il tuo errote

eche non è fignore altro chel mio,

a Betulia n'andrai con franco de A è in voce con gli ebrei quel fomme si che da l'impeto noitro è gran furore gli difenda, ma in vano fia il tuo difio perche regge dal Cielo al basso sondo Nabucdonosor per tutto il mondo.

Holoferne a vno de suoi dice. Piglia Macon fedele è buona guida verlo Betulia piglia il tuo camino or al popol Abreo che in Dio fi fida presenta nelle man questo meichino accioche infieme dopo pianto è fuida gulti l'vltimo fine a let vicino. pieta di lui non hauete, ò merzede

Macone risponde.

Macone co'iuci compagni mena-Achior in sul monte, è dubitando di non effere affaltati da gli Ebrei che gia viciuano fuori del la Citta, lo legano a una quercia, ègli Ebrei credendo effere più gente escono fuori della Citta. & uno di loro dice.

Arme, arme, aiuto, ecco gli Assiri ecco e son gia uicini alla cittate, libera Dio da tormenti è martiri il popol tuo per tua somma pietate,

Vn'altro Ebreo dice. uer lui fratelli, è nulla dubitare, è non fian tanti che noi non possiamo far refistentia, incôtro a loro andiamo.

Gli Ebrei effendo vsciti fuori contro a nimici, vno cumpagno di Macone dice.

se Dio non cede far lor'alcun danno. Gli Ebrei son gia Macó fuor delle porte con harchi in man è co faette a'fianchi se gli aspettiamo e ci daranno morte rochi noi siamo è pel camino stanchi.

Macone.

Masone rilponde. Tu di ben vero, leghiam costui qui forte Achior, non per prigion, ma come amia quercia, è se fuggiam siam stacht legato stretto trouato l'habbiamo (ce meglio è presto suggir seza alcun dano ad vna quercia del nostro nimico,

Quelli d'Oloserne legano Achior e fuggono inuerfo il campo, e gli lo legato, & vno di lor dice.

Vno è rimaso qui stretto è legato saper si vuole qual sia la cagione. Achior dice.

Popol che a Dio sempre mai fusti grato ad Holoferne voleuo mostrare al cui sol nota è la religione, se amor nel vostro perto e mai regnato la sua potenzia cominciai a narrare se auesti mai pietà, o compassione, fciolglietem: per Dio, che a gran torto come tuodi, io fu legato forte legato sono, e piu che viuo morto, Vn'altro Ebreo.

Chi se tu? che condotto a tal destino t'ha la fortuna tua, non dubitare. parla sicuro, che per Diodiuino facil potrai la tua uita narrare. Achior risponde.

Io sond Achior infelice meschino che per voler vostro Dioesaltare io son condotto presto ch'al morire

Vno ebrao dice. Scioglianlo presto, che gliè sul finire

Menianlo al nostro principe Ozia che a lui renda la ragione appunto. Vn'altro ebreo dice.

Tu hai ben detto ripigliam la via che gliè pel gran dolor quafi consunto, a chi in lui finceramente crede, non dubitar Achior che in fede mia col nostro Re saras sempre congiunto, Io l'hò veduto Ozia, e credo e spero ptemio da lui harai e grande honore non farai feruo, ma fempre Signore. Giunti al princip: vno ebreo dice.

Principe nostro Ozia noi ti meniamo ch'auer vergogna, ò riceuere affanno. la cagion perche sia noi nol sappiamo tu lo saprai chel conosci abantiquo,

Ozia risponde. hebreiseguitandoli trouano quel Che vuol dir quesso Achior qual legge t'ha di corona, & del regno spogliato.

Achior risponde: Perch'io ho troppo voluto esaltare el nostro Dio, e farlo onnipotente, che lui el vero, e gl'altri son niente e nulla valse a me meschin dolente, Acciò con voi infieme habbi la morte Ozia dice.

Non dubitar Achior del pestro Dio come tu di, ben può fare ogni cola Achior dice.

Cotesto o sempre Ozia creduto anch'io e però alquanto la mie mente pola, Ozia versoal Ciele dice.

Attendial cuor contrito fignor pio confondi lor superbia impetuola, mostra che serui tuoi perir non lassa che presume di se in terra abbassa. Achiore sciolto, & vno ebreo dice Achior tù vedrai ben che no sa in vano il tuo sperar, ne falsa la tua fede,. credi che la vittoria è in nostra mano non peri mai chi con lui si concede, e su sempre pretioso & molto humano

> che per gli effetti suoi e sia Dio vero. Gli Affiri fanno grande impeto contro a quelli della Citta con archi,

Anchior dice.

Ioho

prud

qui

neg

CODI

ègu

che

che

OH

IIm

Dul

€ De

Bec



sactte è scoppietti, & con altre atme, è dall'altra parte li Ebrei si difendono virilmente, è finita la bat Se come di acqua gli priuerrai taglia ognun ritorna al suo padiglione, & Holoferne dice cost a luoi soldati.

Io ho veduto che bisogna vsare prudeza grade, ingegno, a stuzia, e arte, Tu per mio amore tal cura piglierai qui non si posson le forze operare ne gli strumenti bellici di Marte, convienci far quella fonte guastare è guardar ben per tutto in ogni parte che sien priuati d'acqua è poi vedrete che tutti come can morran di sete.

Vn seruo a Holoferne dice. O Holoferne tu hai bene esaminato il modo a dar fin presto a questa serra, quello vil popolo ingnorante e'ngrato nulla ual fuor della sua propria terra, e non fui mai all'arme esercitato ne destrier'vsa spada, è lancia in guerra, si che gl'Ebrei noi faccian de lenti,

sol nell'alte montagne, & alte mura si considano, ne ban di noi paura. presto saran costretti aprir le porte, della Citta vscir tu gli vedrai per sete, è non vorranno patir morte, Holoferne dice.

sia diligente, & habbi buone scorte, ètopi, è guasta, e taglia a piè del monte ogni via che conduce acqua alla fonte,

El seruo chiama alquanti compagni, & dice.

Pigliate marre, zappe, accette, e scure, & ogni ferramento atto a guastare, non ui curate che poggi sien duri fate ogni pietra è sasso rouinare, trouate co' martelli vn po que'muri non v'incresca far l'acque intoibidare rompete quel condotto, e state attent.

Quelli

Quelli di Holoserne guastano el cons parce signere & miserere nostri. la battaglia alla terra. Gli hebrei le nostre iniquità qui vendicare, vedendofi hauer perduta l'acqua va che farè il popol suo florido e bello no al Signore, & vno dice.

Noi conosciam che pe nostri peccati Ozia noi fiam nelle man de nimici Dio del cielo ha gl'occhi a noi ferrati ne vuol conoscer noi piu per suoi amici crudeli piu che altri son tempre acerbi. d'ogniaiuto & speranza fiam privati & nulla resta a miseri infelici, l'acqua tolta ciè hora senza ragione per il riftoro di nostra afflittione.

Vu'altro Ebreo ad Ozia dice. Non vedi tu Ozia che le figliuole è padri è figli innanzi a gl'occhi nostri, morran di fame, e sete onde ci duole che tal supplizio Dio per noi dimostri, ma viuendo effer meglio spesso suole che laudino el signor le menti nostre, dianci a costuiche seruir siamo vsati meglio è viuer che d'effere firatiati.

Ozia risponde. Voi non vi ricordate che gia Dio

fece cole mirabili nel diferto, pe'padri nostri, ecome è giusto è pio hor lara nostro aiuto fermo e certo voltate con la mente a lui il defio con puro cuor contrito a lui efferto con lachrime, e con pianti orazion fate, ad ira il prouocate al parer mio in cenere & cilizio a lui orate.

Gii hebrei fanno orazione in modo di consentendo se non si mostra pio quella lauda. Se mai la tua vircu vince la guerra. Orazione.

Co'padri nostri habbiamo affai peccaso ò giusto Dio, e fatto iniquitade, dal tuo precetto affai se dilungato e le tue legge son prevarierte, dal popol tuo sconoscente c'agrato per ignoranzia solo & cecitate, tu le pur pio, pietoso a noi ti mostri

dotto della fonte, & in tanto danno Voglio piu tofto Dio chel tuo flagello nelle man denimici a forza entrare. nel tuo sacrato tempio el tuo hostello le gente immonde non fare habitare, gente ignorante crudeli, e iuperbi

Not 6

chel

1031

aq

didi

DOD

BEP

èmi

Setti

fer un

epun

Dio

per la

peleg

fullib

paffor

Freoh

H. Q MI

COME

Lobol

CODI

che hi

Person

longe

Cid ch'

AOI CO

mala

the m

priego

Puler

Cott fai

bel w

loho p

CA; ID

ecidi

0

P

Pinita l'Orazione Ozia dice. Vdite fravei miei el mio configlio è state tutti con l'animo attenti conferilcale il padre col fuo figlio è mandilo cialcun per le lue menti, fate poi che noi siamo a tal periglio per mio amor ancer fiate contenti d'aspettar cinque di, è se veggiamo che non ci ziuti Dio è noi ci giamo.

ludith in mezo del popolo dice. Cheparole è venuto a mies orecchi che nuouo patto o che conuenzione, o padri di costumi, lime e ipecchi primitettori di religione, o giudici prudenti, ò izui vecchi nel qual confiste agni vera ragione? son hor le vostre mente si accecate che dopo il quinto di dar vi vogliate. A questo modo tentate vei Dio a questo modo legge a lui ponete, & à vendetta voi lo disponete fra cinque di, come pregato hauete, dandour aiuto ne cafi infelici nelschodi vidarete a nimici. Sperate voi da Dio misericordia trouare in lui o clemenza, ò pietate, oqual confusione, ò qual discordia ha cofi vostre mente intenebrate. che per pace tranquilla è per concordia l'ira ina è vendetta domandato,

pentianci presto del subito errore egliè pietofa, e daracci fauore.

Uzia dice. Noi conosciam Iudith di Dioamica, che cotro a lui habbiam troppo fallato per trarui di miseria, efar felici. ma la tua patria misera, & mendica la qual tu vedi in fi infelice stato, di durar qualche tempo la fatica non vuol però l'animo hauer mutato, con gransclennità sia tutto adorno, ne partirfi da Dio, ma lui leguire è interustù viuendo a lui seruire. Se tiricorda ben molti, & molt'anni

seruiron nello Egitto e nostri padri, e pure in serund con molti affanni Die laudaron con je uostre madri. per la qualcofa senza fraude o inganni che in questi cinque di possis magiare? ne legui poi gli effetti altri è leggiadri, fui liberati da feruitù dura paffor co'piedi e'l mar senza paura.

ludith dice.

Fu cosi vero, ma non seron rai patti ne paion legge alla sua poteñate, popol leggi ri pien d'immobilitate, con lagrime piangian questi error fatti che humili impetta m la sua pietate, peracqua, fuoco, e terra elaminati iono e ierui di Dio, e poi prouati.

Ozia dice . Ciò ch'ai parlato ò uedouetta fanta noi confessiam d'accordo estere il vero, ma la tua fede inuerio Dioe tanta che mutar faiil suo uoler seuero, priega per noi, che gia nefluu fi uanta poter fare orazion col cuore fincero,

ludith risponde.

Cosi farò, e uoi con de uotione per me itanotte ferete orazione. Io ho padri maggiori ferma speranza che innanzi sia passato il quinco die, e ci dimostrerra la sua postanza

quanto ell'è grande nelle braccia mie? hammi spirato e dato già fidanza che ffanotte per questo oscure vie prenda il camino uerso i nostri nimici Voi in questo mezzo la citta guardate e nulla rinouare infin ch'io torno, vittime, incensi, suochi al tempio sate e salmi, e laude, e lezzion cantate e l'humil popol, ginocchioni intorno. e io col tempo, e col core inuitto forta piglio il camino, apritemi le porte.

A pron la porta e ludit alla serua dice. Hai tu serva fedel ben proveduto

La ferua risponde.

Madonna fill mechi ho saputo in moco crede non ci habbi a maneare di pane, e cacio, e frutte io ho empinio la cesta il fiasco in man vedi portare. Iudith dice.

come uo fatto hauete; o stoluje matti Horsu che l'Angel di Dio t'accompagni andiam chi ò à far fatti egregi, e magni Mentre va nel campo certi l'hanno

veduta & vn di loro dice . Hai to ueduto, ecco di qua venire? una fanciu la hebrea leggiadra è bella non to chi fia, dou'ella vuol'ire che di Betulia pare alla fauella.

Vn'altro risponde. La vorrà forie ire al nostro fire o uolentieri io andre ia star con ella. felice 10 mi terreis & fortunato & piu di me nessun sare beato.

El primo dice. Oh che ditu, non ti uergogneresti

L'altro dice.

fi bella cosa uoler ujolare.

Osmemorato e tu che ne faresti con gl'occhi par che la uogli mangia ECCO Ja

ecola a noi, e si vuol che siam presti al fignor nostro costes presentare, so che sarà piu grata a lui che loro forse ci donerà qualche tesoro.

Donna se non te grave il parlar postro de di del venis euo qui la cagione,

ludith rilponde. Se mascoltate volentier vel mostro dirò il mio nome e la mia condizione, ma vn dono vi cieggio, al fignor vostro E mi par ciascun di fignor vn'anno ma presentiate, questa mia intentione, che con impeto lors e violenzia, 10 a lui gran cole ho a riferire

Va di loro dice. al voler tuo pronti sarem seruire. Donna gentile e t'hara cosi grata quanto altra cosa a lu. mi fata fia, in ogni luogo farai honorata da lui meritamente, ouunche fia, Indich dice.

Da tal signore ho caro esfere amata e che non sdegni la condizion mia,

Vn'altro di loro dice. Non dubitar di nulla ò gentil dama

Giungono a Holoferne con Iudith & vno di loro dice.

Signore eccelso noi ti present amo con la sua serna questa Donna Ebrea qua presto noi la guardia faceuaino e costes giù del monte discendea, honestamente menara l'habbiamo dinanzi a te come'l douer volca,

Holoserne dice. Mille volte cialcun sia ringraziato di tanto dono 10 non vitarò ingrato,

Holoterne a ludith dice. Non dub tare peregrina donzella caccia via del tuo petto ogni timore, ienza loipetto ardita a me fauella

che da me trouerrai grazia è fauore, io ti prometto è gentil damigella che perdonato to ciascuno errore, che co tuo padri infieme commettent Vanno verio la donna, & vno dice. quando alle forzenostre v'apponesti. Ma credi certo che fipentiranno contra noi hauer fatto resitienzia, de in breui di sopta lor proueranno quanto sia grande la nostra petenzia,

1gis

eron P

00018

(epza

GRC !!

depar

2 2 10

ched

Per la

e con

10 601

perco

In pric

allaq

e per i

che le

Donn

eçhe

tu fta

tarot

Ancor

& che

per m

mer e

Mayo

ber b

Dimai

lebis

per la

Polch

Niente

lenon

Plquale

come

andro

Piegar

ludith risponde. dimostrami le tue forze e gran valore e che han dati a morte con dolore. Signore attendialle parole mia, che se tu seguirai el mio configlio, per me gran cole mottrate ti fia prego non sdegni, ne turbar tuo ciglio

Holoserne risponde. Niente certo piu caro mi fia, donna gentil ch'a narrar dia di piglio di quel che vuoi, chio ti giuro per Dio che di giocondità tempi el defio.

ludith dice . per getilezza auaza ogni altro in fama, Sappi signore che lo Dio delli Ebrei e forte contro a loro inanimato, per lor peccatiobiceni iniqui e rei e pche hanno ogni bene in mal mutato. e Sacerdoti loro e l'arilei la fanta legge hanno preuaricato. e lacrati misternel divinculto maculato hanno, el loro altar sepulto. Largento e le patente, e uafid'oro e gliornamenti dell'arca celeffe. hanno contaminato, e tolto loto ch'era tenuto nelle facte veste ogni ornato di Dio ogni tesoro one liberate gli ha gia d'ogni peste, confumano e disfanno per potere l'impeto e vostre forze lostenere,

I gli animali immondi che parati eron per fare il santo sacrifizio de los che pe' peccati debbon softenere, con la lor man puollure hanno amazzati demanda adunque dal grade al piccino senza ordine servate, oaltro offitio, questo hanno farto, perche son privati d'acquaje pane e d'ogni benefitio, in o Cotesto e nulla a quel chi ho in difio e le lor carne, e langue hanno mangiato che dalle legge a loro era vietato. Per la qual cola Dio è irato forte e contro loro s'apparecchia vendetta, io conescendo la lor mala sorte antica nessun de mia ardita obuiarti, percofiglio di Dio venni qua in fretta in prima per fuggir la crudel morte alla qual veggo già tutta mia letta, a ol che senza spada habbi la parte mia."

Holoserne risponde. Donna se tu farai quel che prometti eche in vano non sia il tuo parlare, tu starai meco in piaceri c'n diletzi farotti sempre da tutti honorare, Judith dice - 2020 - 700

Ancor perche piu fede dia a mia detti e che non penfi io ti voglia ingannare, per mezzo di Giudea tutto tuo sedio menero sola & non hara-rimedio. Ma vna gratia fol fignor mio caro per premio di tal cosa io ti chieggio,

Holoferne risponde. Dimanda pur ch'io non saro già auaro le bin chiedesti el mo purpureo leggio Che puodurar cotesto e sia un sogno per latisfare al tuo voler mi paro

poi che fi liberal donna ti veggio

arga fudit dice . The style style style Niente altro da te voglio signor mio fenon ch'io voglio adorare il mio Dio. El quale mi mostrerra il tépo, & l'hora, come meglio la citta possa hauere, andro di di, di notte, & ad ogn'hora pregarlo degni di farmi ve dere;

lo sterminio crudele, & vitima hora che nessuno impedisca il mio cammino

Holoserne risponde. odonna peregrina ancordonarti, fia fatta la tua voglia, & al tuo Dio che hora piace più di rappresentatti ficura va chiote lo comando io coff comando alla mia compagnia che non ardifea mai impedir tua via.

Holoserne alir suoi scudieri. e per mostrarti el tempo, modo, e via Voi in questo mezzo scudier diligenti menate questa donna al padiglione, doue son comulatioro, & argenti teloro e gioie di gran condizione, on la & al feruirla flate fempre attention nulla a lei machi glia e mia intenzione, & della menia noffra sia pasciuta ouunche vuole andare non fia tenura #

Indith diverge and a state of the

Signore io non potrei ancora viare e cibi tuoi che dare a me comandi, perche il mio Dio si porrebbe adirare & temerei che sopra a me non mandi el suoflagello, ma lasciami mangiare cio che portato habbiam de moti gradi Holoferne dice.

Iudith dice value as a supplied to the

Dio preuederà in brieue al mio bisogno. Iudith emenata daili scudieri al pe diglione, & Holoferne verso e fuoi dice.

Vedefii uoi gia mai la piu prudente donna ne voitu di carringnon passa di o la più bella honesta, o pru clemente. degna perfusivittis di femini theneni

non mi ricordo mai veder cal cola 343 honesta sauia, bella, è gratiosa: H

io uo fare oratione al grande Dio, che mostri a servi suoi il vero calle e da tormenti guardi el popol mio u

Accomadonna 10 feguo le tue spalle che di seguirti hebbi sempre dello Iudithalla serua.

Aspetta, & fa a Diooration pia up al al al & pregaiche esaudisca è voti mia.

Indith ginocehioni orando dice. Signore Dio che di nulla creasti oro per e cielo e terra fol per tua pietase, la si e l'auomo a tua imagine formatti a contemplare la tua divinitate, e per habitatione a lui donasti il paradilo pien di amenitate, del quale in briene spatio fu privato Diceiti poi signore che nel sudore 199 del volto suo, il suo pan mangerebbe, e con molta fatica, & gran dolcre acerba uita in terra menerebbe.

dipoi fignore per tua pietà, & amore

degnasti quello nell'arca tua saluare Poi pel tuo seruo Mo se se dele el popol tuo liberatli d'Egitto, di feruità di Paraon crudele facelli quello in ogni luogo inuitto. la terra che produce latte e mele gli desti aposseder si come è scritto quale in pace tranquilla motoi anni

Vnobarone risponde de la posseduto sanza alcuni astanni. so gia per me con tutta la mia mente. Hor ce turbata la quiete nostra ch'o pur memoria de mostri maggiorb isalehe schisar non si può piu la morte. Iddio a noi pietofo oggi ti mostra & tordal popolo tuo quest'aspra sorte, ludic alla serua dice allume o como ognicola e signor ne la man vostra Abra fedele andiam qua in questa valle, sa il popolituo contra enimici forte & 2 me dona con fortezza ardire ch'10 possa quella guerra oggi finire Ludish torna alla legua, & dice.

Noot

fenza

el6gi

YED

de

alla

BOD

da

Echi

& re

ecco

COD

Perce

COM

Serua

che'l

Ben fi

fiedi

pulla

effer

per

pert

Sign

Aspeti

efam

Tipigl

& Az

La lerua rilponde. Andianne Abra, che gliè vespro passato e nostri corpi alquanto a rinfrescare, La lerua risponde de son son men

Io to madonna vn pezzo qui aspettato. talche di same io mi sentia mancare, ma sia pur dogni cosa Dio laudato so che come io hai voglia di mangiare.

ludith dice. Sopporta in pace serua, ancor per certo de tua difagi ti renderò il merto.

Iudith, & la serua vanno nel padiglionea mangiare, & Holoferne allo Scalco dice.

Fa preparare Scaleo diligente perche mangiò del pomo allui vietato . vn Magnifico, & splendido conuito, è di viuande copiolamente e preziosi vini sia ben fornito, con meco a cena tutti allegramente Baronte Caualier, & Continuito. che di far festa e gioia el mio cor brama che della humanità troppo t'increbbe vo che ceni con noi la gentil dama.

Volgelia vn cameriere, & dice. alor che tutto il mo lo occupò il mare. Tu in questo mezo camerier va via or via affuzia, de arte, de cigni ingegno che quella donna per sua cortesta la qu'il ma l'alma tolta el cor ha pegno, venga a cenar ma questa baronia & dimostri di se qualche atto degno di che più grata cola non puo fare che quella lera meco vengi a stare.

El Cameriere va a Indith, & dice. Non ti turbare o demigeila hone fland Non dubitarichi faro buona florenti fenza paura escoita mie parole, 129 el fignore ha parato hoggicon festa vn bel convito come spi fo suole; & le non fussi a te cola molesta alla fua menfa donzella ti vuole; non glieldisdire alseruir ha leggiere da doppio don chi serue volentieri ludich rusponde. If all som sale and

E chi fon'io che posta contradire & refistentia fare al mio fignore y si ecco io m'assetto, di presto già venire con teco volentier brama il mio core.

Mentreche ludith ua dicevicin Per certo io debbo, e voglio a lui feruite

E volgefi alla serua e dice. Serua seguita m: con la tua cesta che'l Sighor c'hachiamatialla fua festa. e riputate in ogniera dignissime pa

Indith giugne, & Helofeine dice. Ben na venuta dama generola fiedi che fola al conuito mancavi, nulla vinanda benche pretiofa effer poteua, se non arriuaui, per te gic conda si fa ogni cosa on a u per te fien le viuande piu soaui, ludith risponde, and the man

Signore io rendo a te gratia infinita mai hebbi tal letitia alla mia vitalla

El conuito si fa con molti suoni, & se, & partesi ognuno, & Holofer taff, e ludit vedendo ognuno partire dice alla serua.

e fammi cenno se nessuno entrassi ripiglia il fiasco in man co la tua sporta Aprite, aprite, e gliè con noi il fignore & Az attenta se alcun ci passassi,

La lerus risponde : and and fold !! ne mouero di qui giamai mai pallis in fin chilo apvedro a ma tornare will ificura, de fa quel chaia fare. Iudith piglia vno coltello nella mano destra, & con la signistra piglia e capelli di Holoferne, & dice Confermala miamente ofommo Dio in quest'ora da foiga alle mie manita confiantiada, & audacia alcormio & fa che mia pensieri hor non fren vani presta uittoria a noi o Signor pio e non guardar a nostri sensi humani, la superbia conson di del nimico. e chi di se presume sa mendico pe ada come far debbe il feruo al suo maggiore lo ardisco Signor cose mirabili sibus. e non convenienti a man vilissime le presti grazia, elle sien memorabiti per la tua ancilla effetti inestimabili henooperati per que gratie amplissime esaudi Dio hor le prece virgine e da vigorealle forze femine.

Judith taglia la teffa a Holoferne, & "dice alla serva.

Piglia subitamente questa testa as Abra non tardar piune far dimora. cuoprila, e messi poinella sua cesta partiam, che non ci giunga laurora, andian che'l popol ne farz gran fefta canti, & infinito si leuano le men- che la vittoria ci da Dio quest'hora,

La serua Rispende. ne si getta in sul letto, & adorme Andian presto è trouiam le vie piu corte che se giunte noi sian; noi saren morte. Indich, & la serua vanno quasi cor Aspetta serua qui presso alla porta de rendo, e giunte alla porta ludith

> che tatte ha cole grande in Israelle. Holoferne

Holoserne che ci tenez in tremore caepiate omai da voi tanto timore : 3 piu non temete ei nimico coltello. e laudar Dio non fia mia voce laffa che gl'humili fa grandie gl'alti abbassa ecco l'audacia, ecco la sua arroganza

Quie dice Benederm fia su da Dio eterno edonna falsee sta sustiviventi, e non fi tacera mai in sempiserno el nome tuo e virtù eccellentis le le le industria, sol per tuo gouerno saluati sam dalle nimiche genti, legludit rilponde a stebung and s

Nulla imputate a mema Dio laudiano che ci ha dase vistoria per mia mano. Laudiamo Dio chemai non abbandona voi con furure harete seguitato femiliche in lui speron con fede la sua misericordia sempre dona a colui che col cuor perfetto crede rendian grazia alla fua fanta corona sche gli humili prieghi de suoi serui vede faccilifelta per gaudio perenne equesto di sia sempre a noi solenne.

a sara Ozia dice Meritamente cost dobbiam fare donna beatz dal fignore eletta, are indithidice and remain non the

Vedeschene sell deiringratiate & mai tager la sua bonte perfetta, su conqueste maniegh ha voluto dare morte al pemico, & fa giusta vendetta

- Chamila supple

HAN THE AND THE SEA STORE WHITE THE STATE OF

AND THE PROPERTY OF PARTY AND THE PARTY OF PARTY AND PARTY OF PARTY AND PARTY OF PARTY AND PARTY OF PARTY AND PARTY OF P

Indit caus fuora la testa, & dice. più hum Idiuentato, è divino agnello Ecco la testa, ognun la guardiscorto per grazia del fignore e gliè pur morn

· ludit tenendo la testa in mano dice Ecco la sua superbia, ecco l'ardire misero tu voleui al ciel sahre non pe meriti tuoi, ma per possanza, tu non credeui mai poter morire ne che mai fossi vinta tua speranza ficcatela in vna hasta che veduta da suoi nel campo sia riconosciuta. E-poi conforre mano ciascuno armato piccolise grandi affaltare il lor campo, mortocharanno il·lor fignor tro uato filmetterannoin fuga, e con gran vapo,

quel popol vile che senza alcun scampo iara unbato, e morto per dispetto. vicite fuor non habbiate igspetto.

Gli Hebrei armati : ssaltano il campo d'Holoserne, e veggendosi assaliti i fi fuggono, e l'angelo da licenzia

Non aspettate di vedere il fine popol diletto d'ascoltato hauete, o visto d'Holoferne le ruine ch': Itri volea far morir della sete, non ha bisogno d'altre discipline la penitenza a fatto, e vo'l vedere, altro per ura da far non ci refta al vostro henor finita è questa testa.

## not getten tal letten Jay all a fall a falle en une levie fin corte che le plan re not par , Dos intern par etc. tangentus percendo en auto par-

Lauren of the forms warme on the cost Stampata in Firenze Alle Scale di Badia.

DETERMINAL

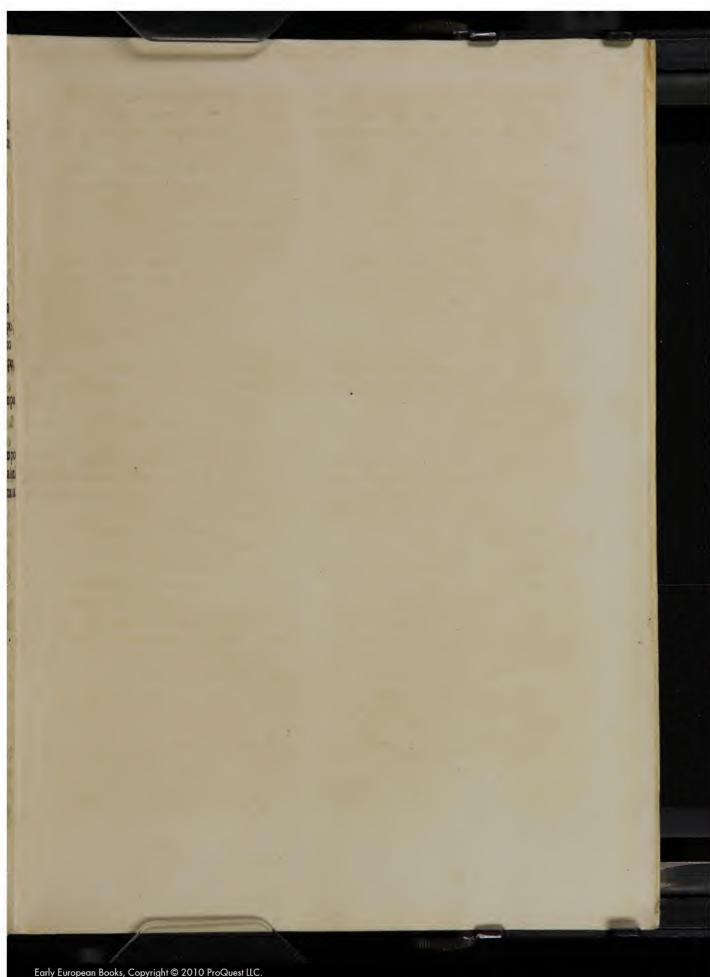



